# LAUMISIA PRULATO

#### LA QUESTIONE D'ORIENTE

è sulle labbra di tutti. I ministri se ne occupano con serietà nei Gabinetti delle prime Potenze d' Europa, e politici fanciulli, come pure fanciulli politici ne ciarlano nei parlamenti delle botteghe da caffè o sul mercato dei bozzoli. Il nostro giornaletto che ha il titolo di scientifico-letterario non può occuparsene (quale danno per la politica internazionale!); però per secondare i discorsi che corrono, e aggirarsi nell'attualità, dà luogo a due articoli, uno di geografia e di costumi, l'altro storico-filosofico, risguardanti l'Oriente.

#### COSTANTINOPOLI DAL PUNTO DI VISTA MARITTIMO

Chi arriva dal mar di Marmara, e supera la punta di Santo Stefano, è rapito al magico aspetto di Costantinopoli e de' suoi dintorni. Vede spuntar all'orizzonte, verso il nord, una moltitudine di cupole, di minaretti e di torri che fanno colla loro eleganza testimonio quella essere la capitale dell'Impero Ottomano, e suscitano negli animi l'idea della orientale magnificenza. Subito dopo si scopre il versante, meridionale di Costantinopoli colle sue cento e cento moschee, e le sue innumerevoli case dipinte a tutti i colori, costruite in tutte le forme, e sorgenti in ansiteatro in mezzo agli alberi. Un poco a destra, nella direzione di levante, si veggono alle falde de' fertili monti dell'Asia minore la città di Scutari, l'antica Crisopoli, da tutte parti, meno quella a mare, circondata d'una foresta di cipressi, vasto cimitero ove i musulmani di Costantinopoli preferiscono d'essere sepolti anzi che nel gran campo de' morti situato in Europa. Al piede e a destra di questa città eminentemente turca, si accampa un grande e bianco edificio fiancheggiato da alte torri quadrangolari sormontate da una cepola turchina: è quella la caserma d'un reggimento della guardia del Sultano.

Prima di giungere al Bosforo e al porto di Costantinopoli, è d'uopo passare tra Scutari e la punta del vecchio Serraglio. Sopra uno scoglio, a fior d'acqua, esiste dalla parte di Scutari una bellissima torre sormontata da una galleria circolare, chiamata la torre di Leandro, ma che in realtà fu la dimora d'una figlia del Sultano Amuratte, che gli astrologi di quell'epoca avevano condannata a morire dalla morsicatura d'una vipera. In questa torre isolatà due medici francesì si chiusero un giorno con persone colpite dalla peste a farvi stu-

dio più da vicino di quella terribile malattia. Fra la terra Asiatica e quella torre non havvi alcun varco ne anche per i piccoli navigli.

Fra la punta del vecchio Serraglio e Scutari la corrente del Bosforo è spesse volte violentissima.

I bastimenti a vele non potevano superarla senza una favorevole brezza; ma oggidì il vapore ha vinto questa difficoltà, come pure quelle della stessa natura che in altri tempi rendevano si lunga e penosa la navigazione del Bosforo e dei Dardanelli.

Nell'atto in cui si supera la punta del vecchio Serraglio, si scopre a destra il canale del Bosforo, simile ad un largo fiume, lungo le rive del quale sorgono palazzi magnifici, e su cui stanno a cavaliere amene colline; di rimpetto sorgono le tre città di Top-Kanè, di Galata e di Pera, edificate sulla costa settentrionale, e talmente confuse nel loro insieme, che a primo aspetto si può averle in conto d'una sola e medesima città; e finalmente a manca, la città di Costantinopoli, e il suo porto coperto di navigli di tutte le nazioni, solcato in tutte le direzioni da hastimenti a vapore e da migliaja di sottili ed eleganti palischermi; tale è il famoso porto che gli antichi chiamarono il Corno d'oro; per essere il centro delle ricchezzo e del commercio del mondo, denominazione che gli è stata conservata dalle nazioni moderne.

La città di Costantinopoli è collocata all'estremità orientale dell' Europa, sovra un promontorio triangolare che si avanza verso l'Asia. È circondata d'un antico muro a feritoje, in cui sono praticate 28 porte, 14 delle quali dànno sul Corno d'oro. Come l'antica Roma, Costantinopoli sorge sopra sette colli, dall'alto de' quali si scopre la parte più mossa del Bosforo, una gran parte del mar di Marmara, e la cima del monte Olimpo, al cui piede è edificata la città di Brussa, che fu già capitale della Bitinia, più tardi dell'Impero Ottomano, e in cui ora risiede l'Emiro Abd-el-Kader.

Sulla punta del Serraglio le acque del mar Nero, discese pel Bosforo, si dividono in due correnti, l'una delle quali si dirige verso il mar di Marmara, l'altra penetra nell'interno del continente enropeo, tra Costantinopoli e Galata, per formarvi il più bello, il più vasto e più sicuro porto che esista:

Il porto di Costantinopoli comincia alla punta del Serraglio, e finisce alle acque dolci d'Europa; cioè al villaggio di Einb. Esso ha cinque miglia di lunghezza, ed ha la larghezza che varia da un miglio a un mezzo miglio; la profondità dell'acqua che, all' ingresso del porto, è di circa 30 metri, diminuisce gradatamente sino al termine dove non è più che di alcuni metri. Il porto mercantile comprende tutta la parte del Corno d'oro situata tra la punta del Serraglio e Galata, e finisce al ponte di battelli costruito dal Sultano Mahmud, nell'intento di favorire l'immensa circolazione creata dai bisogni del commercio tra Galata e Costantinopoli. Questa disposizione è stata adottata per mettere i bastimenti mercantili nelle vicinanze di Galata, ove sono la dogana, l'ufficio di sanità, le banche europee, e le contrade lungo le rive o in legno o in pietra, per legarvisi comodamente, e il più possibile vicino alla terra. L'ondeggiamento del mar di Marmara, prodotto dai venti del sud, non penetra che di rado in questa parte del porto chiusa dalla punta del Serraglio, e la corrente vi rimonta sempre verso il nord.

La marina del Sultano occupa quasi esclusivamente l'altra parte del Corno d'oro, compresa
tra il ponte già accennato e il villaggio di Eiub.
L'Imperatore Selim I. ha fatto costruire, sulla costa
d'Europa, al di là di Galata, un vasto arsenal militare con un gran numero di stabilimenti, migliorati ed accresciuti dai suoi successori. Vi si veggono due bacini di pietra, molti cantieri da coatrazione per bastimenti d'ogni ordine, una segheria
a vapore, un magazzino generale, la cui distribuzione è perfetta, e che contiene tutti gli oggetti
necessarii all'uso della flotta; vi esistono inoltre
officine per la fabbricazione degli oggetti del materiule. Queste officine occupano una certa quantità di operai turchi, greci ed armeni.

Finalmente il governo turco ha compitto queato grande stabilimento colla costruzione di vaste caserme, d'una scuola pei cadetti della marina imperiale, e di un magnifico palazzo ad uso del capitan bascià, e degli alti funzionari impiegati nell'arsenale, la cui polizia è condotta si mirabilmente, che non vi ha mai luogo incendio, malgrado la frequenza degli incendi a Costantinopoli. La flotta turca, in disarmo durante l'inverno, resta ancorata rimpetto all'arsenale.

Il quartiere del Fanar, costruito sulla riva meridionale del Corno d'oro, è situato pure di fronte al medesimo. Ivi per diletto e per tradizione si sono stabilite le più potenti famiglie greche, tra le quali il governo turco ha scelto, in tutti i tempi, governatori, diplomatici e ambasciatori: queste famiglie sono conosciute in Oriente sotto il nome di Fanarioti.

I venti che regnano nel porto di Costatinopoli sono quelli che spirano nel Bosforo e nel mar di Marmara.

Top-Kane, di cui abbiam già parlato, è una città turca senza movimento commerciale, senza relazione cogli Europei. Galata è un'antica città, cinta di vecchie mura con feritoje, e di fossa. Nel suo recinto i negozianti di tutto le nazioni hanno

stabilito i loro studi, i fondachi, e i depositi dello merci. Nel punto culminante di Galata sorge la torre di Bujuk-Kula edificata da Anastasio, dalla cui cima si dominano Costantinopoli e i suoi dintorni. Nell'alto di quella torre è posta una vedetta che segnula gl'incendi. La città di Pera si stende suli'altura adiacente a Galata; essa è l'ordinaria residenza degli ambasciatori, dei consoli, degli interpreti, e dei doviziosi negozianti stranieri.

Il porto di Costantinopoli, per la mirabile sua situazione tra l'Europa e l'Asia è stato in ogni tempo un centro immenso di commerciale attività; nessuna meraviglia pertanto se è divenuto l'oggetto dell'ambizione e della capidigia de' potenti; peraltro importa ad alcune nazioni europee che rimanga in mano de' Turchi, il cui governo è ora inetto a farne un istromento di dominazione.

Tutte le nazioni marittime essendo state ammesse in forza di trattati ad introdurre i loro bastimenti in que' paraggi, esse possono ora partecipare a tutti gli utili commerciali che può offrire il paese e il governo ottomano.

#### UNO SGUARDO ALL' AVVENIRE DELL' ISLAMISMO

Se le rapidezza, con cui una religione si estende, fosse l'unica prova della sua veracità, niuna sarebbe più vera di quella proclamata da Maometto, la quale - in men di cent'anni - fece sventolare i vittoriosi suoi vessilli dalle rive del Gange a quelle del Garigliano. In così breve tempo rovesciava l'imperio dei Sassanidi, davo una scossa formidabile a quello dei Bisantini, conquistava l'Egitto, anzitutta l'Africa settentrionale, assediava più volte Costantinopoli, penetrava nelle Spagne, ove ponevafine alla dominazione dei Goti, s'impadroniva della Sicilia, si spargeva per tulta l'Italia meridionale, nella Provenza, nelle isole di Corsica e di Sardegna, nelle Baleari; e senza la battaglia di Poitiers avrebbe fatto la conquista della Francia e forse di tutta l'Europa. Non meno straordinarii furono. gli ulteriori suoi progressi; a tale che il Corano divenne finalmente il codice religioso e politico: di cento e più milioni d'uomini, una metà dei quali furono sottratti alla chiesa di Cristo.

Ora più non lo protegge la forza, principalo appoggio dell' Islamismo: delle grandi monarchie create dalla sua influenza, quella delle Indie è diventata il possesso di una compagnia di mercanti inglesi; dopo Sciah Nadua la Persia cadde in preda ad una mostruosa anarchia; e l'impero degli Osmanli s' avvicina all'ultimo suo disfacimento. La spedizione di Buonaparte in Egitto non fu di alcuna utilità alla Francia, ma tornò utilissima al Cristianesimo; imperocchè dopo le Crociate era quella la prima volta che eserciti cristiani penetravano nel cuore delle provincie musulmane; in sempre crescenti progressi della Russia restrinsero di più in più i confini dell' Islamismo; la battaglia di Naverino lo espulse per sempre dalla penisola:

greça; il bombardamento di Bairut lo fece tremare nella Siria; i Francesi lo cacciarono dall'Algeria; e la stirpe di Mehemet-Ali lavora per far dell'E-gitto un deserto, che sarà ripopolato da colonie europee. A buon dritto la Porta Ottomana non può più dirsi Sublime, essa è un principato che si regge a discrezione delle grandi Potenze, e che un trattato può far scomparire da un momento all'altro. Nel giorno (forse non lontano), in cui Istambul tornerà Cortantinopoli, in cui cioè la mezzaluna cederà il posto alla croce, tutto l'Oriente tornerà cristiano, ed una nuova civiltà sarà recata a quelle contrade, donde a noi venne l'antica.

Intanto l'abito ed il nome europeo, già suggetti a tante umiliazioni, sono non che rispettati, ma temuli nelle provincie musulmane; l'elemento cristiano or penetra da tutte parti, domina nei porti e s'insinua a grandi passi nelle città mediterranee. In mezzo alle recenti vicissitudini la curiosità è spinta naturalmente verso il desiderio di penetrare le cause di quel fenomeno, per cui una religione, tutt'affatto meccanica, materiale, antilogica, senza fondamento metafisico, senza incentivi pel pensiero, abbia potuto nondimeno radicarsi tanto profondamente, e progredire sovra spazj disterminati, e non solo mantenersi tanto a lungo, ma dar la forma e l'essere a fortissimi imperi, crearsi una civiltà sua propria, talvolta eziandio luminosa, e contendere - per più secoli - il dominio alla civiltà molto più efficace promossa dal Cristianesimo.

Finora gli storici si occuparono dei fatti esterni: nlcuni - di volo - fecero eziandio qualche indagine sulle cause interiori, che diedero impulso ai mirabili progressi dell'Islamismo o che gli fornirono quel carattere di solidità e di resistenza. per cui ha potuto mantenersi sino al presente. Ma un esame profondo di questa religione, dei suoi mezzi di propagamento e di durata, e dei vizi interiori che la traggono a visibile decadenza e che ne minacciano la dissoluzione, mancava ancora. Quindi possiamo esser grati al Döllinger che suppit a questo bisogno con un lavoro quanto breve e succoso, altrettanto pregevole per la novità e l'estensione delle ricerche e per aver riunito in un solo quadro i fatti, che giacciono dispersi in opere o rare, o di pesante erudizione, e generalmente poco conosciute fra noi.

Monaco, non è nome nuovo all'Italia, essendo già conosciuto per la pregevole sua Storia Ecclesia-stica tradotta anche nella nostra lingua; ma quand' anche non fosse, non scemerebbe di nulla il merito di questa operetta, che si ritiene la migliore scritta sull' argomento: noi – a mo' di saggio – ne pubblichiamo qui la conclusione.

"L' Islamismo ha varcato oramai il punto del suo meriggio; il fiore della sua età è scaduto, ed egli si avvicina rapidamente al tramonto. — Ei ben signoreggia ancora sopra alcuni troni; finora nissun'altra fede ha potuto recargli un essenziale intacco, ma egli figorda la favola orientale di Salomone, che anco dopo morto si sosteneva dritto appoggiato al suo bastone: i Genti - credendolo vivo ancora :- continuavano a servirlo, fintanto che un verme avendo roso il bastone, il cadavere crollo e provo che la vita lo aveva abbandonato già da lunga pezza. Ovunque e sotto ogni aspetto si mostrano all'osservatore le traccie della decadenza, e i germi distruttori, che si annidano in lui già da gran tempo, ora gravidi di rovina fanno sforzi per isvilupparsi. Abusi profondi rodono lepiù intime forze attuali degli Stati musulmani e da niuna parte presentasi una virtù salutare e rigeneratrice. Altre volte la conversione di fresche orde barbariche ringiovant e diede una nuova vita all'Islamismo; ma ora neppur questo beneficio si può aspettarlo. Molti supposero che la setta riformatrice dei Vahabiti fosse per rianimare le ceneri dell' Islamismo ed eccitare da esse una nuova fiamma divoratrice, ma neppur questo si verificò.

Al presente, spopolamento e desolazione si mostrano ovunque come una conseguenza di quella religione, sotto l'egida di cui - ora sono novecento anni - la Spagna meridionale divenne il più florido e il più popolato paese dell'Europa. Al principio del secolo XVIII i contorni di Aleppo contavano trecento villaggi, e verso la fine del secolo medesimo si trovarono ridotti a dodici. Nei distretti della Mesopotamia, che appartengono a Mardin, eranvi altre volte mille e seicento villaggi ed ora non vanno al di là di cinquecento. L'isola di Cipro, prima che fosse conquistata dai Turchi, ne conteneva millo e quattrocento e nel 1670 ne restavano appena settecento. Non migliore è la condizione dell'isola di Candin. Delle città, che erano fiorenti e popolose ai tempi dei Califi, ora ben poche sussistono in piedi. Ai tempi dell'invasione araba la popolazione copta dell'Egitto ascendeva a sei milioni, ma ora tutti sanno in quale spaventevole condizione sia ridotto quel ricco paese sotto lo scettro plumbeo dell'Islamismo. La Persia è ricoperta di ruine; la maggior parte delle sue città sono o rovinate o cadenti; persino Sciraz ed Isfahan non sono ora se non se scheletri sanguigni della prisca loro grandezza. La provincia del Korasan, altre volte così popolosa e ferace, è al presente impoverita e deserta. L'Africa settentrionale tanto florida sotto i Romani e che anco sotto i Vandali contava più di quattrocento vescovi che cosa è diventata sotto il giogo dei Musulmani? 🐇

L'impotenza della religione di Maometto si mostra anco più evidente nella sempre crescente decadenza di ogni istituzione religiosa e scientifica. Alla Mecca, nella stessa metropoli dell'Islamismo, scuole e collegi sono per la massima parte in rovina e domina colà una profonda ignoranza. Al Cairo, classica residenza del sapere moslemico, eravi altre volte presso ogni grande moschea una scuola, un ospizio ed una biblioteca; ma di tutto

questo oramai non vi è quasi più nulla. La grande scuola della Moschea dei fiori, che per lo passato soleva provvedere di ulema l'Africa e la Siria di mille e duecento scolari, non ne conta al presente più di cinquecento. Per lo passato v'erano cinquecento moschee, adesso appena cencinquanta sono aperte e le altre vanno in rovina. In tutto l'Oriente i fanciulli sono quasi i soli che studiino; e quanto siasi raffreddato lo zelo religioso lo mostra la prodigiosa diminuzione dell'Hace' ossia pellegrinaggio alla Mecca comandato dal Corano; il numero de' pellegrini scema ogni anno; ed anco in Alessandria v'erano più di centò moschee continuamente aperte e adesso appena quindici sono visitate.

Se si volesse raccogliere insieme tutto che el raccontano testimoni irrefragabili interno alla scostumatezza ed ai vizit de' Musulmani, ci si presenterebbe innanzi agli occhi un quadro di orrore. Il possesso mal sicuro e non garantito da legge o diritto; la necessità imposta a molti di essere dissimulatori e di vivere fra continui raggiri; le sfrenatezze de' sensi, l'egoismo, la rapacità; tutte queste cose riunite insieme e congiunte ad una religione, che difetta di parti generose e che invita e coopera anche di troppo alla corruzione morale, ha prodotto uno stato di cose, che non si può considerarlo senza provare il più penoso sentimento. Ci si rammenta la visione del profeta Ezechiele, il quale vide un gran campo seminato di arido ossame, e se qui ancora si domanda: " Figliuolo dell' nomo, queste ossa potranno vivere? " Noi potremmo limitarci a rispondere: Signore, Tu lo sai. Ma ecco tremò la campagna, le ossa si vestirono di carne, soffiò su di loro l'alito divino dello spirito della vita, si fecero viventi e si levarono in piedi. E non potremo noi sperare che questa profezia si verifichi anco nei fratelli di coloro, per cui fu fatta, anco nei figliuoli d'Ismaele? E se anco per loro splenderà l'aurora del nuovo giorno, che ora giace occulto dietro le tenebre, allora l'Europa cristiana non sarà chiamata a far la parte di semplice ed ozioso spettatore. Non indarno rovina sempre più, anco a malgrado de' Musulmani, il muro che li separava dai cristiani; non indarno si aprono sempre di più in più gli aditi nell'interno dei loro Stati; già una gran parte di que' popoli vivono ora o solto il dominio diretto o sotto il patronato delle potenze cristiane. L'Islamismo-non è più, come altre volte, la religione della conquista e della dominazione; questi genii, la cui costante compagnia su già per molti la più sienra malleveria della sua divina origine, si ritrassero oramai dai vessilli del profeta. Si, i Musulmani istessi aspettano dai Cristiani la distruzione del loro impero; corre fra loro una profezia antica, la quale appunto - perché creduta - sarà più facile a verificarsi. Come altre volte fu spalancata l'America ai nostri antenati, così ora ci è spalancato l'Oriente: altre volte il

migliore de' beni lo avemmo dall' Oriente, ora il tempo è vicino, ed è forse già venuto, ove a noi tocca di restituire il capitale coll'interesse, di eccitare l'assopito spirito della vita e di portare colà i semi di un ordine migliore.

# COMMERCIO ....

## Service and LE BANCHE NELLA CHINA CHINA

Si è ritrovata nel Celeste Impero l'origine di tante fra le arti introdotte in Europa, che i lettori di questo giornale non faranno le meraviglie se diciam loro che i Chinesi aveano incominciato a servirsi della carta monetata due secoli prima dell'era volgare. E poiché a quell'epoca la loro moneta era più voluminosa e più pesante che non è al presente; si comprende di leggieri come quel popolo astuto ed ingegnoso abbia ricorso a varj espedienti per evitare l'imbarazzo di portarla seco. Convien sapere incltre che gl'introiti di quel governo erano scarsi, per cui mancava sempre il denaro nelle casse del tesoro imperiale. Si risolse pertanto, onde rimediare alla penuria delle finanze, di ricorrere alla carta monetata, e si misero in circolazione gli assegnati o buoni del tesoro, che parevano offrire le maggiori garanzie. Convenne però dare molte disposizioni legislative prima che il nuovo sistema abbia potuto funzionare in modo soddisfacente; e non prese stabile andamento che dopo vari sbagli. Le guerre intestine, che a quell'epoca sconvolsero la China, rovesciando parecchie dinastie, produssero il decadimento delle obbligazioni del governo, tanto, che, dopo avere circolato con varia fortuna per 500 anni, la carta monetata da lui emessa scomparve.

Dopo che la carta monetata ebbe a cadere dalle mani del governo, la parte commerciante della comunità s' incaricò di questa bisogna; ed allorquando i conquistatori tartari si trovarono al possesso tranquillo dell'usurpata loro autorità, r negozianti chinesi aveano rimesso la carta in circolazione. Conoscendo molto bene gli avvantaggi di questo genere di moneta, ne fecero l'assaggio a loro rischio e pericolo, e vi continuarono d'allora in poi senza alcun soccorso dello Stato, svihippando i loro piani a misura che l'esperienza ne indicava la necessità, e procedendo sempre con quella prudenza che assicurare doveva il successo delle loro operazioni. I risultati ottenuti"in China sono tuttavia inferiori a gran pezza di quanto si è ottenuto in Europa: anzi dobbiamo dire, che il sistema chinese di banca si trova in istato di rudimento in confronto del nostro; mentre è tropporistretto nella sua applicazione, avendo ciascuna città i suoi usi particolari. E, fino a tanto che i mezzi di comunicazione si manterranno imperfelli

come sono oggidi, è poco probabile che le banche migliorino.

Un esempio bastera a dare un'idea dell'insieme di questo sistema. A Funchow, uno dei cinque porti accessibili al commercio enropeo, l'uso della carta monetata venne introdotto da semplici individui, che incominciarono col far girare tra essi dei biglietti pagabili a vista. Conosciuta quindi la comodità di questo mezzo di cambio, vi diedero un maggiore sviluppo, ed aprirono ufficii appositi per l'emissione dei biglietti. Ma siccome queste carte non presentavano altra garanzia clie la solvibilità di quelli che le mettevano in circolo; così il loro giro non passò certi limiti fino a che il credito dei segnatari fu riconosciuto e stabilito. L'uso della carta monetata pertanto non divenne quivi generale che durante il primo quarto del secolo presente: oggidì poi a Funchow tutti preferiscono la carta alla moneta sonante.

Non esigendosi per parte del governo autorizzazione o patente, ogni negoziante può tenere banco; codesta libertà però non fu da principio senza inconvenienti. Certi speculatori, dopo aver posto in circolazione una massa esorbitante di biglielli, provarono sovente degl' imbarazzi, le cui conseguenze erano sentite da tutti quelli che si trovavano in rapporto d'affari con essi. Eventualità di questo genere dovevano necessariamente abbattere la carta monetata: il credito si è rialzato, è la concorrenza potò attenuare i danni recati dai parziali fallimenti. I banchi d'altronde non sono banchi di deposito; perciò i particolari non vanno soggetti alle perdite, talvolta riguardevoli, che recano i nostri fallimenti; riducendosi esse, in caso di sospensione di pagamento, all'importo dei biglietti di cui i creditori si trovano in possesso. Un tale sistema, come ognun vede, torna dannoso anzi che no al commercio; poiche restringe di troppo l'utilità dei banchi, le cui operazioni di rado si estendono oltre la città od il circondario nel quale si trovano collocati, e quasi mai oltre i limiti della provincia. Così che, la facilità che trovasi fra noi di effettuare, col mezzo dei banchieri, pagamenti a grandi distanze, e gli avvantaggi che ne derivano, sono affatto sconosciuti in China.

I grandi hanchieri s'incaricano dei cambii tra mercanti, e raffinano l'argento impuro pei ricettori delle tasse. I piccoli banchieri poi estendono le loro operazioni ad un breve circolo. Nell'iniziamento i loro viglietti non restano che poche ore in circolazione, ed essi cercano quant'è possibile di evitare le numerose domande di rimborso. Tra questa classe di banchieri avvengono i fallimenti più frequenti, in ispecialità sul finire dell'anno, perciò che in quell'epoca le domande di donaro sonante sono più considerevoli. Affine però di premunirsi contro ogni evento, taluni di questi mettono in circolo i biglietti dei grandi banchieri, cho non ritornano a loro pel pagamento, siccomo avviene doi propri. I piccoli banchi poi hanno ri-

corso a varii mezzi onde realizzare qualche ufile: il primo de' quali consiste nel procurarsi una buona posizione; ed ove siano lontani d'un gran banco, essi prelevano sui biglietti che vengono loro presentati uno sconto maggiore di quello che esigano i banchieri più potenti. All'incontro, se i grandi ed i piccoli banchi sono ravvicinati, questi ultimi non isdegnano di mescolare della moneta falsa nella corona ") che danno in pagamento dei loro biglietti. La moneta falsa viene espressamente fabbricata per quest'uso. Essendo però i spezzati chinesi di un valore minimo, la pratica di simil frode non è considerata un delitto: anzi tali pezzi, allorche si usino con moderazione, sono accettati senza difficoltà in tutte le ordinarie transazioni.

Gli utili del plecoli banchi si considerano di poco momento, non guadagnando taluni più che un mezzo dollaro al giorno. Le case bancarie della città e sobborghi di Fuhchow si contano per centinaja, la maggior parte insignificanti, ed i cui biglietti hanno circolazione affatto ristretta. Spesso avviene che i biglietti dei banchi esterni non siano scontati da quelli di città, e per il cambio devono ritornare presso il banco che li emise. Tunti piccoli banchi adunque costituiscono un giro affatto inutile, o piuttosto dannoso alle operazioni dei stabilimenti più importanti. Affine pertanto di premunicsi contro i pericoli da questo lato minacciati, ed onde mantenere il valore delle loro carte, i capi delle banche principali si sono messi d'accordo, ed hanno stabilito d'impedire che i banchi inferiori emettano un numero troppo grande di biglietti, dirigendo col fatto le loro operazioni.

Trenta sono le banche principali di questa città, le quali dispongono, a quanto si dice, di un capitale di 500 mila ad un milione di dollari per ciascuna; perciò godono d'un gran credito, ed i loro biglietti vengono accettati su tutte le piazze commerciali del mondo. I banchieri di queste si prestano un mutuo appoggio, cambiando continuamente e pagando gli uni per gli altri le carte da essi emesse senza farne alcuna distinzione. Una tale confidenza reciproca contribuisce non poco alla loro solidità, e tende a prevenire, per quanto è possibile i fallimenti. Codeste banche regolano il corso dei cambii, i quali si trovano in istato di continua fluttuazione, variando fino più volte in una giornata. L'arrivo sulla piazza od il ritiro di qualche migliajo di dollari sonanti portano un'immediata oscillazione nel cambio. I banchieri sono tenuti esattamente informati da una ventina di agenti, la cui occupazione consiste nel sorvegliaro tutto ciò che avviene sulla piazza, e renderne conto. Oltre a ciò questi agenti riescono melto utili alle persone che vengono dal di fuori, co-

<sup>\*)</sup> La moneta spicciola chinese è costituita da pezzetti di rame fuso senza impronta, nel cui mezzo vi ha un foro quadrato, attraverso il quale si passa na giunco, che serve a riunicli in corone da centa.

municando le notizie relative ai cambii, e facendo loro conoscere i migliori banchieri. È pure ufuzio degli agenti stessi di rendere conto giornaliero ai magistrati sul prezzo dell'argento, il quale, in ragione del suo valore sempre crescente, è divenuto un oggetto di particolare attenzione per le autorità.

Data così un'idea generale del sistema bancario nella China, aggiungeremo che, con tutti i suoi diffetti, i grandi fallimenti avvengono colà di rado.

#### COSE DEL GIORNO

Abbiamo la luce! - 24,000 teste, 24,000 opinioni - puff! - i progressisti stanno fermi e i codini progrediscono - Mercatorecchio a Udive e la piazza S. Marco a Venezia - Osservazioni di un discepolo di Lavater - Una perorazione alla quo usque tandem.

Abbiamo la luce... del gas. O pipistrelli, o negri, o bianchi fontasimi, il vostro regno è finito! lo annunciava il dispaccio telegrafico dell'Alchimista Friutano di domenica passata agli abitatori dei due mondi. A Udine ormai si vedono, di giorno come di notte, gli oggetti grossi come i piccini, o questi anzi dalla luce viva del gas ricevono maggior grazia. Memorabile notte del 7 luglio 1853! Lo cronista ti ha segnata nelle sue pagine ad uso (quale?) dei posteri, e ha scritto sotto: la luco materiale l'abbiamo, faccia Iddio di illuminare lo spirito... di tutti noi.

Appena i fanali nuovi cominciarono ad ardere col nuovo alimento, gl'ingenui Udinesi, quelli che in vita loro non hanno oltrepassalo i confini naturali della Provincia, si fecero a sclamare: ok bella! oh bella! Quelli poi che hanno viaggiato (almeno almeno fino al Sile o alle Lagune), istituirono confronti tra la purezza del nostro gas e il gas che illumina le città sorelle, e v'ebbe chi andò più innanzi colla critica confrontando la costruzione dei nostri fanali coi fanali di Parigi e di Londra. Un tale, scuotendo la testa a' modo di qualche Dio d'Omero, soggiunse a proposito di queste sottigliezze della critica da bottega da cassè: h! 24,000 teste, 24,000 opinioni! Che ne dite voi, o garbati lettori, di tale sentenza? Credete che basti d'essere compreso nell'anagrafi di una città illuminata a gas per poter discutere sulla purezza del gas e sulla costruzione di un fanale? Puff!! Quand anche ammettessimo solo 4.000 teste pensanti, sarebbe troppo! Gli uni dicono così per dire, gli altri ricevono l'imbeccata i In ispecialità poi in una città di provincia la pubblica opinione non è che l'opinione di quattro o cinque barbassori, i quali si tirano dietro centivaja e migliaja di elienti che giurano sull' Ipse dixit. V' ha, per esempio, un Ipse divit in numismatica, un Ipse divit in archittetura, uno per la pittura, uno per la musica ecc. In medicina, in giurisprudenza, in poesia l'Ipse divit non conta un cavolo, e il genere umano, mascolino-femminino, dice la sua opinione con centomille varianti.

Fra le teste che pensano, e che possano emettere un opinione, la schiera compatta dei progressisti (detti anche liberali, sebbene certa specio di liberalismo null'abbia a che fare col progresso) diedero nella notte del 7 luglio un'occhiata fuggevole alla illuminazione a gas, e poi si sdrajarono sui divani di qualche caffè Illuminato ad oglio, ovvero si assisero al tavolino, davanti a cui hanno giurato di morir sulle carte. Sarebbe stata invero una violazione alle leggi del bon-ton l'aggirarsi tra l'umile moltitudine e il mostrare nel volto e nei gesti un pocolino di compincenza per questo abbellimento patrio! I codini al contrario (ve n'ha forse qualcuno ancora?) uscirono dalle case e dalle botteghe, e passeggiarono fino a notte tarda, e non poterono nascondere la loro ammirazione. Riconciliali col progresso, e mormorando fra i denti: una volta e' erano tante cose, ma non l'illuminazione a gas, andarono poi a dormire contenti: principio della loro conversione alle idee del secolo.

Il nostro Mercatovecchio intanto è divenuto il convegno di tutti quelli che alla sera vogliono darsi un po' di spasso. O Friulani campagnuoli, venite, venite in buon numero e col borsello pieno nella vostra capitale per questa fiera di San Lorenzo, e gli Udinesi vi mostreranno Mercatovecchio abbellito in modo che (scrvatis servandis) la fantasia vi condurrà a confrontarlo colla Piazza di San Marco, la prima sala da ballo di Venezia c del mondo. Un discepolo di Lavater poi, che ha fatto giù ottime osservazioni anatomiche-fisiologiche-fisonomistiche-morali, vi insegnerà a rettificare i vostri giudizii sulla povera umanità che cammina, che ciarla, che esercita i suoi diritti alla migliore conservazione in un contratto di compra-vendita. Giganteggiando sui passeggieri, perchè ritto in piedi sovra una hotte (vuota a cagione della malattia delle uve) e avendo dappresso un fanale a gas, egli vi additerà ad uno ad uno i tipi più perfetti della virtù o dei vizii, come pure vi indichera le menome graduazioni che sfuggivano alla vista quando eravamo illuminati dai fanali ad oglio. Il gas ha rivelato i più piccioli nei del volto sia di femmina, sia di maschio, e queste rivelazioni condussero il discepolo di Lavater ad una consolante conclusione: non c'è vizioso che non abbia qualche piccola virtù, non c'è sciocco che non ubbia qualche buona qualità ecc.

La luce è fattal e quando avremo l'acqua? Quo usque tandem il progetto delle fontane resterà nell'umiliante condizione di progetto? Soddisfatto un desiderio, sorge prepotente un altro bisogno per l'umana attività. E nella successione del desiderio e del lavoro c'è poi il progresso di un paese. Gli Udinesi aspettano l'esecuzione del progetto delle fontane pel 1854!

greça; il bombardamento di Bairut lo fece tremare nella Siria; i Francesi lo cacciarono dall'Algeria; e la stirpe di Mehemet-Ali lavora per far dell'E-gitto un deserto, che sarà ripopolato da colonie europee. A buon dritto la Porta Ottomana non può più dirsi Sublime, essa è un principato che si regge a discrezione delle grandi Potenze, e che un trattato può far scomparire da un momento all'altro. Nel giorno (forse non lontano), in cui Istambul tornerà Cortantinopoli, in cui cioè la mezzaluna cederà il posto alla croce, tutto l'Oriente tornerà cristiano, ed una nuova civiltà sarà recata a quelle contrade, donde a noi venne l'antica.

Intanto l'abito ed il nome europeo, già suggetti a tante umiliazioni, sono non che rispettati. ma temuli nelle provincie musulmane; l'elemento cristiano or penetra da tutte parti, domina nei porti e s'insinua a grandi passi nelle città mediterranee. In mezzo alle recenti vicissitudini la curiosità è spinta naturalmente verso il desiderio di penetrare le cause di quel fenomeno, per cui una religione, tutt'affatto meccanica, materiale, antilogica, senza fondamento metafisico, senza incentivi pel pensiero, abbia potuto nondimeno radicarsi tanto profondamente, e progredire sovra spazj disterminati, e non solo mantenersi tanto a lungo, ma dar la forma e l'essere a fortissimi imperi, crearsi una civiltà sua propria, talvolta eziandio luminosa, e contendere - per più secoli - il dominio alla civiltà molto più efficace promossa dal Cristianesimo.

Finora gli storici si occuparono dei fatti esterni: nlcuni - di volo - fecero eziandio qualche indagine sulle cause interiori, che diedero impulso ai mirabili progressi dell'Islamismo o che gli fornirono quel carattere di solidità e di resistenza. per cui ha potuto mantenersi sino al presente. Ma un esame profondo di questa religione, dei suoi mezzi di propagamento e di durata, e dei vizi interiori che la traggono a visibile decadenza e che ne minacciano la dissoluzione, mancava ancora. Quindi possiamo esser grati al Döllinger che suppit a questo bisogno con un lavoro quanto breve e succoso, altrettanto pregevole per la novità e l'estensione delle ricerche e per aver riunito in un solo quadro i fatti, che giacciono dispersi in opere o rare, o di pesante erudizione, e generalmente poco conosciute fra noi.

Monaco, non è nome nuovo all'Italia, essendo già conosciuto per la pregevole sua Storia Ecclesia-stica tradotta anche nella nostra lingua; ma quand' anche non fosse, non scemerebbe di nulla il merito di questa operetta, che si ritiene la migliore scritta sull' argomento: noi – a mo' di saggio – ne pubblichiamo qui la conclusione.

"L' Islamismo ha varcato oramai il punto del suo meriggio; il fiore della sua età è scaduto, ed egli si avvicina rapidamente al tramonto. — Ei ben signoreggia ancora sopra alcuni troni; finora nissun'altra fede ha potuto recargli un essenziale intacco, ma egli figorda la favola orientale di Salomone, che anco dopo morto si sosteneva dritto appoggiato al suo bastone: i Genti - credendolo vivo ancora :- continuavano a servirlo, fintanto che un verme avendo roso il bastone, il cadavere crollo e provo che la vita lo aveva abbandonato già da lunga pezza. Ovunque e sotto ogni aspetto si mostrano all'osservatore le traccie della decadenza, e i germi distruttori, che si annidano in lui già da gran tempo, ora gravidi di rovina fanno sforzi per isvilupparsi. Abusi profondi rodono lepiù intime forze attuali degli Stati musulmani e da niuna parte presentasi una virtù salutare e rigeneratrice. Altre volte la conversione di fresche orde barbariche ringiovant e diede una nuova vita all'Islamismo; ma ora neppur questo beneficio si può aspettario. Molti supposero che la setta riformatrice dei Vahabiti fosse per rianimare le ceneri dell' Islamismo ed eccitare da esse una nuova fiamma divoratrice, ma neppur questo si verificò.

Al presente, spopolamento e desolazione si mostrano ovunque come una conseguenza di quella religione, sotto l'egida di cui - ora sono novecento anni - la Spagna meridionale divenne il più florido e il più popolato paese dell'Europa. Al principio del secolo XVIII i contorni di Aleppo contavano trecento villaggi, e verso la fine del secolo medesimo si trovarono ridotti a dodici. Nei distretti della Mesopotamia, che appartengono a Mardin, eranvi altre volte mille e seicento villaggi ed ora non vanno al di là di cinquecento. L'isola di Cipro, prima che fosse conquistata dai Turchi, ne conteneva millo e quattrocento e nel 1670 ne restavano appena settecento. Non migliore è la condizione dell'isola di Candin. Delle città, che erano fiorenti e popolose ai tempi dei Califi, ora ben poche sussistono in piedi. Ai tempi dell'invasione araba la popolazione copta dell'Egitto ascendeva a sei milioni, ma ora tutti sanno in quale spaventevole condizione sia ridotto quel ricco paese sotto lo scettro plumbeo dell'Islamismo. La Persia è ricoperta di ruine; la maggior parte delle sue città sono o rovinate o cadenti; persino Sciraz ed Isfahan non sono ora se non se scheletri sanguigni della prisca loro grandezza. La provincia del Korasan, altre volte così popolosa e ferace, è al presente impoverita e deserta. L'Africa settentrionale tanto florida sotto i Romani e che anco sotto i Vandali contava più di quattrocento vescovi che cosa è diventata sotto il giogo dei Musulmani? 🐇

L'impotenza della religione di Maometto si mostra anco più evidente nella sempre crescente decadenza di ogni istituzione religiosa e scientifica. Alla Mecca, nella stessa metropoli dell'Islamismo, scuole e collegi sono per la massima parte in rovina e domina colà una profonda ignoranza. Al Cairo, classica residenza del sapere moslemico, eravi altre volte presso ogni grande moschea una scuola, un ospizio ed una biblioteca; ma di tutto

ne sentirebbero i nostri vigneti. Divulgate questa scoperta e suggerite che si esperimenti questo nuovo rimedio. "

La Redazione osserva che tanto la Gazzetta di Venezia quanto il Collettore dell' Adige raccomandano i suffumigi, la prima in un appendice propone il semplice fumo dei vegetabili, il secondo il fumo dell'asfaito; osserviamo ancora che l'applicazione di questo rimedio è molto più facile che uon sia quello del rimedio Maspero.

#### CRONACA SETTIMANALE

Il 27 del mese giugno certa Meria B..., moglie di Prancesco Antonio, diede alla luce in Bellinzago, Provincia di Novara, un binario muschio e femmina, maravigliosamente congiunti ed abbracciuti, con un corpo a due teste, quattro braccia e quettro gambe. Il feto ebbe vita per circa dieci minuti, fu baltezzato e quindi, col consenso dei genitori, trasmesso all'ospitale maggiore di Novara, ove sarà conservato come uno de più preziosi pezzi patologici di che si possa arricchire un Gabinetto anatomico.

Un viuggiatore inglese racconta che nelle Indie vide un indigeno il quale condannato per omicidio, erasi, per sfuggire alla pena capitale, assoggettato ad un terribile supplizio. Questo consisteva nel dormire per sette anni sopra un letto senza materazzo con punte di ferro simili a chiodi, ma poco acute per eutrare nella carne, il viaggiatore vide il condannato nel quinto anno della pena. La sua pelle era divenuta cuilosa come quella dei rinoceronte

La Polizia di Berlino fu riorganizzata per quanto risguarda la scostumatezza, ed un'apposita Sezione ha l'incarico d'invigilare su quanto può pregindicare il huon costume, di studiarne i rimedii, di raccogliere notizie e dati statistici. Uno dei vacii progetti della sezione tratta dell'erezione di Case di lavoro femminili, così pure l'attenzione della polizia è rivolta alle serve dei pubblici stabilimenti di hagni e lavatoii, delle hirrerio e delle taverne dell'infima classe.

Il signor Vittore Consin pubblicò un nuovo libro: du prai, du beau, et du bien, compendio di tutta la sua dottrina filosofica e confutazione regolare della filosofia del XVIII secolo e del materialismo in ogni genere, in morale ed in politica, nelle arti e nella letteralura.

Gli appartumenti dell'Imperatore de' Francesi alle Tuilleries seranno posti in comunicazione mediante fili telegrafici coi ministeri delle finanze, della murina e degli affari esteri. Così S. M. potrà in certo modo conversore co' suoi ministri senza distorli dai loro officii.

Una società istituitasi teste a Torino la lo scopo di distribuire gratuitamente buoni libri nell'isola di Sardegna. Questi libri soranno distribuiti dai capi-comune ai fanciulli più poveri, dopo aver obbligati i loro parenti a manderli alla scuola.

I libri di Cesare Balbo furono venduti ad un mercante: nessuno de' figli lu potuto o saputo conservarsi questo tesoro! Si dice iminente la pubblicazione di alcuni lavori inediti dell' illustre defanto.

La strada ferrata dell'Italia contrato sarà, quanto prima, intrapresa, essendo state, a quanto assicurano alcuni giornuli, appianate tutte le difficoltà ch'erano insorte. A Parigi il 25 giagno p. p. un nobile russo, che non è guari occupava un posto ragguerdevole nella diplomazia di Pietroburgo, ha abjurnto lo scisma ed è entrato nel grembo della Chiesa cattolica. Il diplomatico era versato nella filosofia alemanna, mu avendo letto a caso il Compendio della dottrina cristiana de Lhomond, cominciò a coniscere la verità. E noto che nella Chiesa di S. Geneviella a Parigi è stato islituito lo stabilimento de confessori in diverse lingue: or bene questa islituzione ha già nello spazio di pochi mesi operato cinque conversioni, compresa quella di cui parliamo.

La Società delle Corse, teste restaurata in Piemonte, ha lo scopo di adoperarsi pel perfezionamento della razza cavallina e di promuovere gli esercizii cavallereschi.

Una Sovrana Risoluzione mutò il titolo di Consigliere di Luogotenenza di prima classe in quello di Consigliere Aulico.

A Lisbona nel 1855 si terra una granda esposizione in-

### Cronaca dei Comuni

Per i primi giorni del settembre p. v. sarà deliberato all'asta il tronco di strada ferrata da Casarsa a Udino seguendo la linea superiore a Codnoipo.

# Carlowing Mosters of Locality and Constitution of the Constitution

La I. R. Delegazione e Congregazione Provinciale di Udine hanno trovato di conferire il vacante posto di provvisorio Amministratore-Cassiere di questo Ospitale Civile e Casa degli Esposti al signor Francesco Dal Fabro.

Il teatro di Udine per opera dell' architetto dott. Andrea Scala è divenuto un vero bijou, un ornamento cittadino, un modello di buon gusto. Considerato il teatro vecchio è il teatro attuale si può dire a ragione che l'illustre architetto fece prodigi. Ma ad altro namero un premier Udine sulla restaurazione teatrale. Intanto annunciamo (al nostri Lettori provinciali ed esteri, non agli Udinesi che ne parlano da mezz'anno) per il giorno 23 corrente l'opera il Rigoletto calla prima donna assoluta Marcellina Lotti, primo banore essoluto Ruffaele Mirate, primo baritono assoluto Giovanni Corsi, primo basso profondo Fortunato Dalla Costa, tenore comprimario Angelo Zuliani, secondo basso Arnoldo Silvestri, altro secondo basso Stefano Calassich.

- Molti Udinesi pregano col mezzo di questo giornale l'onorevole Municipio a dare ordini perchè i fanali a gas sieno accesi un poco prima di quanto si praticò in queste ultime sere.

#### GAZZETTINO MERCANTILE

Prezzi correnti delle Galette verificati ne' giorni seguenti:

Prezzi correnti delle Granaglie sulla piazza di Udine

| CAMP DOLLOWS GOLD | CJ F. | CREATE | 9.00 | 2 Incom | Police     | VII 140 D. |
|-------------------|-------|--------|------|---------|------------|------------|
| Frumento ad       |       |        |      | Aus     | r. L.      | 18. 68     |
| Sorgo nostrano    |       | :      | •    |         | : ;;<br>25 | 11. 21     |
| Segala " .        |       |        | 4    | . ,     |            | 11 42      |
| Orzo pillato .    |       |        | •    |         | 20         | 14. 55     |
| d. da pillare     |       | •      |      |         | ש          | 5          |
| Avena             |       |        |      |         |            | 8          |
| Faginoli          |       |        |      | • 71    | 7          | 8, 86      |
| Sorgorosso        |       | ٠      |      |         | **         | 6          |
|                   |       |        |      |         |            |            |

L'Alchimista Friulano costa per Udine fire 14 annue antecipate e in moneta sonante; fuori l. 16, semestre e trimestre in proporzione. — Ad agni pagamento l'associato ritirerà una ricevuta a stampa col timbro della Redazione. — In Udine si ricevono le associazioni in Meccatovecchio presso la Libreria Vendrame. — Lettere e gruppi saranno diretti franchi alla Redazione dell'Alchimista Friulano.